ROMA - ANNO IV - N. 19 - 9 MAGGIO 1942 - XX • SPEDIZIONE IN ABBON, POSTALE

Lire 1.50



# CRONACHE DELLA GUERRA



LA RESA

Direzione e Amminis. - Roma - Città Universitaria - Tel. 490-832 P U B B L I C I T À Milano - Via Manzoni, 14 - Tel. 14,360

ABBONAMENTI

Italia e Colonie: annuale L. 70 semestrale L. 35 trimestrale L. 20 Estero: annuale L. 130 semestrale L. 70 trimestrale L. 40

Fascicoli arretrati L. 2 cadauno

A risparmio di maggiori spese di vaglia versare l'importo degli abbona-menti o delle copie arretrate sul

CONTO CORRENTE POSTALE 1/24910
TUMMINELLI E C. EDITORI - ROMA - Città Universitaria

Non spedire a parte una lettera o una cartolina con le indicazioni relative al versamento quando tali indicazioni possono essere contenute nello spazio riservato alla causale del versamento nel Bollettino di C/C Postale.

Esce ogni sabato in tutta Italia e costa lire 1,50 I manoscritti anche se non pubblicati non si restituiscono.

TUMMINELLI E C. EDITORI - ROMA

ABBONATI! Provvedete in tempo utile al rinnovo dell'abbonamento usando il nostro C/C Postale N. 1/24910 . Tutte le indicazioni possono essere contenute sul detto Bollettino o sul Modulo di Vaglia Postale. Scrivete ben chiaro oltre al Vostro nome e cognome e indirizzo la parola: RINNOVO



PERUGIA - Torrione di Porta S. Angelo (Sec. XIV)







ADDIZIONATRICE SCRIVENTE ITALIANA A TASTIERA MODERNA











## LAGOMARSINO



MACCHINE PER UFFICIO - MILANO: PIAZZA DUOMO. 21 FILIALI E AGENZIE NELLE PRINCIPALI CITTÀ





L'avvenimento saliente della settifra il Duce e il Fuehrer, al quale hanno partecipato i ministri Ciano e Ribbentrop per la parte politica e il generale Cavallero e il maresciallo Keitel per la parte militare. «1 colloqui - si legge nel comunicato ufficiale - sono stati informati allo spirito di stretta amicizia e di indissolubile fratellanza d'armi dei due Popoli e dei due Capi. Ne è risultata una perfetta identità di vedute circa la situazione creata dalle schiaccianti vittorie delle Potenze del Tripartito e circa la ulteriore condotta della guerra da parte delle due Nazioni nel campo politico e militare. E' stata riaffermata ancora una volta in questa occasione la ferrea decisione dell'Italia, della Germania e dei loro alleati di assicurare la vittoria definitiva con tutta la potenza dei mezzi di cui di-

A definire la natura e gli scopi del nuovo incontro vale con perfetta chiarezza, pur nel suo testo sommario, il comunicato ufficiale. Vale soprattutto l'evidente quadro della guerra europea e mondiale, che si dischiude sotto gli occhi di ogni osservatore imparziale. Le Potenze dell'Asse si trovano di fronte a un nuovo ciclo di eventi politici e militari e a tale ciclo doveva naturalmente corrispondere una nuova serie di contatti, di ponderati esami, di decisioni. Le prospettive belliche della primavera e dell'estate, costituite dalla prossima ripresa offensiva a largo raggio sul fronte russo, destinata ad avere profonde ripercussioni su taluni vitali settori dell'Impero britannico, dagli sviluppi delle operazioni nel Mediterraneo, dalla continuazione della guerra al traffico anglosassone su tutti i mari del mondo, dai successi imponenti del Giappone nel Pacifico e nell'Oceano Indiano, tendono a dare al conflitto mondiale fasi più intense, ritmi accelerati, nuove e decisive svolte, ri-

# L'avvenimento saliente della settimana scorsa è indubbiamente l'in contro di Salisburgo (29 e 30 aprile) fra il Duce e il Fuebrer, al quale hanno partecipato i ministri Ciano e Ribbentrop per la parte politica e il generale Cavallero e il mare-

PERFETTA IDENTITÀ DI VEDUTE — ADEGUATA PREPARAZIONE PER TUTTI I COMPITI — IL DISORIENTAMENTO NEL CAMPO NEMICO — I DUE CASI DI BERNARD SHAW — NAVI AMERICANE NEL MEDITERRANEO — ROOSEVELT E L'INFLAZIONE

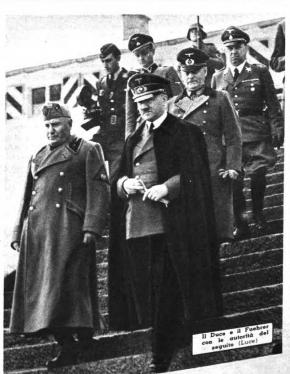

flessi politici di ampia estensione, che possono investire atteggiamenti di popoli e di Governi oggi estranei alla conflagrazione. Di fronte a queste prospettive, che si disegnaro nella cronaca quotidiana e nella ciscienza di tutti i popoli, i due Capi dell'Asse si sono ancora una volta incontrati per concretare i piani d'azione, col sussidio dell'esperiera a cente.

Inutile abbandonarsi a ipotesi ac bitrarie, a cervellotiche prevision sulla portata delle decisioni prese a Salisburgo. Il nemico ne sarà gradualmente informato, quando esse si tradurranno in atto. Basterà aggiungere che i due Condottieri hanno potuto riconoscere, insieme coi capi militari, che le forze belliche, immediatamente disponibili per i più vari e ingenti compiti, sono illimitate e sono assistite da solide forze spirituali interne delle nazioni, decise a perseverare fino alla vittoria. L'inverno non è passato invano. Tutta l'attrezzatura industriale dell'Asse ha prodotto enormi quantità di armi, di munizioni, di mezzi di ogni genere per la guerra in terra, in mare, nel cielo, mentre nuove masse di nomini sono state inquadrate e addestrate, pronte per i vari fronti e i vari compiti della guerra. Al perfetto accordo delle Potenze

dell'Asse fanno riscontro le insanabili divergenze che si avvertono nel campo nemico. Dai resoconti degli incontri avvenuti di recente fra i rappresentanti dei Governi avversari, traspajono chiaramente l'intimo dissidio di interessi, la diffidenza reciproca, la divergenza dei caratteri e degli stessi ambienti storici, che invano si tenta di attenuare. Fra in glesi e americani esiste una rivalità latente ma indubbiamente secolare. basata sopra elementi abbastanza tangibili; ma fra inglesi e russi esiste addirittura un abisso di rancore e di incomprensione, che non si vee ul meouprensione, che nou si vei de come potrà essere colmato. Inghiltera si fa ogni sforzo per reudere più intimi i rapporti con la

Russia sovietica fino a promuovere una vera e propria bolscevizzazione dell'isola; ma ciò non può bastare a contentare Stalin nè l'opinione pubblica russa, perchè essi vorrebbero ben altro genere e ben altra mole di soccorsi, invece di quelle platoniche manifestazioni. Tipica. in proposito, è la questione del secondo fronte. Raramente si è assistito a tanta pubblica confusione di idee e di piani, a tanta volontaria dimostrazione di divergenze di idee e di interessi. Il Governo sovietico domanda che gli anglosassoni si decidano senza indugi a creare il secondo fronte in Europa, costi quel che costi, per alleggerire la pressione offensiva che torna a minacciare il suo fronte. I rappresentanti del bolscevismo a Londra e a Washington fanno discorsi, muovono critiche, formulano ammonimenti, mentre i giornali di Mosca non risparmiano commenti ironici o amari. Gli inglesi, chiamati in causa, rispondono che l'impresa, coi mezzi britannici, non è possibile e dimostrano la necessità che incombe sulla loro isola per la difesa e la insufficienza del naviglio. I generali inglesi concludono che spetterebbe agli americani avventurarsi nella grande partita. Ma a loro volta, gli americani pensano a mettere le mani sui territori britannici del Pacifico, a collocare ammiragli e generali al comando delle forze alleate, dove minori sono i rischi e le responsabilità e si aspettano che siano anzitutto gli inglesi a sacrificarsi per gli affari europei. Così gli alleati dell'imperialismo e del comunismo perdono il loro tempo e l'unità degli atteggiamenti, mentre la primavera avanza e, con essa, le nuove prospettive dell'azione del Tripartito. Persino la signora Ciang Kai Scek in un articolo sul New York Times ha deplorato la « tattica » britannica delle continue ritirate e delle continue rese. « Le popolazioni cinesi rimangono grandemente meravigliate nell'apprendere, di tanto in tanto, che le truppe britanniche depongono le armi e si arrendono a causa della schiacciante superiorità del nemico. Tali fatti non avvengono nella nostra Cina. Le truppe cinesi non si arrendono mai. Si potrebbero citare numerosi esempi di ufficiali e soldati cinesi che hanno combattuto fino all'ultimo sangue contro forze preponderanti, o hanno preferito uccidersi anzichè arrendersi »

Anche Bernard Shaw ha trovato modo di definire la situazione col consueto spirito mordace. Richiesto di un suo parere dal settimanale Cavalcade, egli ha prospettato due casi. «Se vincesse l'Asse, l'Impero inglese si sfascierebbe immediatamente s. E se vincessero gli Alleati? « Se gli Alleati dovessero vincere e la Cina riconquistasse Hong Kong. Singapore e la Birmania, credete voi che essa regalerebbe queste zone all'Inghilterra? E la stessa Australia, salvata dagli Stati Uniti, nenserehbe che questi sono meglio in grado di assicurare la sua protezione. An che l'India si staccherebbe dall'In.pero, come ha già fatto l'Eire. Tutto questo è possibile, ed in talune parti è già fin d'ora probabile ».

L'unica novità (ma era, poi, una novità?) dal campo nemico, è stata la « rivelazione » fatta da Roosevelt nel suo ultimo messaggio al Congresso (28 aprile): la presenza, cioè, di navi americane nel Mediterraneo. Ecco le sue precise parole: « Navi da guerra americane seno ora in combattimento nell'Atlantico del nord e del sud, nell'Artico, nel Mediterraneo, nell'Oceano Indiano e nel Pacifico settentrionale e meridionale ». Ed ha soggiunto: « Nella zona mediterranea, le cose, alla superficie, restano più o meno quelle che erano, ma la situazione da quel-

attenzione .. Come è stato autorevolmente notato, questa presenza non ci sbigottisce nè ci stupisce, anche perchè non è affatto una novità. Già molti mesi prima della dichiarazione di guerra, sommergibili americani collaboravano con quelli inglesi nel Mediterraneo, violando sfacciatamente ogni norma del diritto internazionale. Come già dall'anno scorso numerosi carri armati erano stati dagli Stati Uniti messi a disposizione dell'Inghilterra sui fronti dell'Impero e della Libia, accompagnati in parte da personale americano col pretesto dell'istruzione « tecnica ». Come già da tempo sappiamo che sudditi di Roosevelt si trovano in Etiopia e vi spadroneggiano e che a loro si devono opere stradali e ferroviarie, che tendono a stabilire dirette comunicazioni fra l'Eritrea, il Sudan e l'Egitto. L'intervento americano sul teatro della guerra mediterraneo-africano è dunque un fatto compiuto da molto tempo prima che esistesse uno stato di guerra fra l'Italia e gli Stati Uniti. Da parte italiana - senza sottovalutare quello che eventualmente possa essere in futuro l'apporto navale nordamericano alle forze britanniche nel Mediterraneo - si osserva che tale apporto, fino ad oggi, non ci ha dato molto filo da torcere. Resta comunque stabilito che anche nel Mediterraneo la Gran Bretagna, con la sua « potente » flotta, ha avuto bisogno dell'aiuto americano per cercare di tenere testa alla flotta italiana.

Di veramente notevole nel messaggio di Roosevelt c'è la preoccupazione dell'inflazione. E poichè le leggi della guerra sono uguali dovunque e non risparmiano nessuno, il Presidente della plutocrazia si è visto obbligato a proporre una serie di provvedimenti in tutto e per tutto conformi-a quelli già in vi-

gore nei diffamati Stati totalitari. Egli li ha compendiati in sette punti: mantenere gli utili personali e quelli corporativi entro limiti « ragionevoli », cioè ad un «basso » livello: stabilire i prezzi massimi del. le cose e degli affitti; stabilizzare stipendi e salari; stabilizzare i prezzi dei prodotti agricoli; «incoraggiare » i risparmiatori ad investire il loro denaro nei prestiti di guerra; razionare tutti i generi di cui si avverte comunque la scarsità; scoraggiare il credito e gli acquisti rateali, diffusissimi in America e promuovere il pagamento sollecito dell'ipoteche e dei debiti, perchè « ciò promuove il risparmio, ritarda gli eccessivi acquisti e fa crescere le somme disponibili da usarsi dai creditori nell'acquisto dei prestiti di guerra ».

La guerra, conclude Roosevelt co. sta attualmente cento milioni di dollari al giorno. Tale cifra è destinata a salire a duecento. In altre parole, gli Stati Uniti dovranno investire ogni anno più della metà dell'intero reddito nazionale nelle spese di guerra, Conclusione: Roosevelt propone una tassa unica, la quale colpisce al cento per cento tutti i redditi di qualunque natura e provenienza, che superino i 25 mila dollari all'anno. Questa la recentissima definizione della politica di Roosevelt, che aveva promesso al popolo degli Stati Uniti di tenere il paese fuori del conflitto. Eppure non era difficile prevedere che gli affidamenti di Roosevelt erano una semplice manovra elettorale. Oggi e, più ancora, domani, i lavoratori degli Stati Uniti dovranno pagare le spese della guerra « ideologica ».. mentre le potenti oligarchie, nonostante le « ferree » dichiarazioni presidenziali, continueranno ad arricchire, ad accumulare i favolosi dividendi.

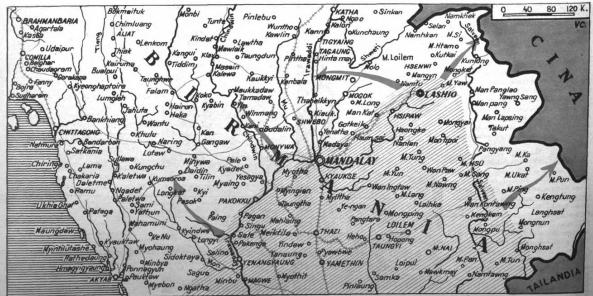

La guerra rincrudelisce. Improvvisamente gli inglesi, nella speranza di poter mandare ad effetto la cosidetta pressione di alleggerimento nei confronti dei loro alleati sovietici hanno attaccato con grande furia hellica alcune città minori tedesche: Rostock, Lubecca, Acquisgrana, Colonia. E l'elenco non è che esemplificativo ma dà l'idea del genere degli obiettivi presi di mira.

Quale il fine di questa ripresa primaverile di attività aerea? Prima di tutto, come è stato apertamente detto, cercare di attrarre forze difensive del Reich, stornandole dal fronte orientale.

Il secondo scopo, sottaciuto dagli inglesi ma non meno autentico, consiste nella speranza di terrorizzare le popolazioni civili ed indurle così alla rivolta: pietosa e sorpassata concezione la quale, oltre a non tener conto dell'alto potere di resistenza gia offerto dagli elementi non militari raggiunti dalle tremende spire della guerra, trascura anche lo stato di fatto psicologico che si genera dopo cosiffatti bombardamenti aerei.

In ogni modo, Londra ha deciso di mostrare un'assoluta decisione in materia e la R.A.F. va eseguendo delle azioni alle quali risponde, caso per caso e giorno per giorno, un'identica rappresaglia.

Tonnellate di ferro s'abbattono sulle case e sui monumenti, cioè a dire investono quella che può dirsi la stratificazione della civiltà, svellendo l'opera dei secoli in una furia distruggitrice senza uguale. In questo momento, l'orrore della tragedia umana attinge rapidamente le sue vette; e non è quindi inopportuna una digressione sui precedenti del dibattito circa i metodi di guerra. Questo dibattito esula dall'edierno duello aereo che si combatte accanitamente nei cieli di Germania e di Inghilterra, per risalire ai primordi del conflitto ed alla fase in cui esso sembrava dovesse essere meno cruento e più riguardoso della vita degli inermi. Un'indagine in tal senso non può valere che a stabilire le responsabilità. Esse sono additate dai fatti, i quali identificano l'alto comando inglese — o più probabilmente le sfere direttive politiche - come gli autori della strage di cose e di genti la quale avviene per ora senza promessa alcuna di desistenza. E, alla stregua delle più ovvie considerazioni, non c'è che da augurarsi il massimo male prodotto dalla pronta reazione germanica anche contro le città perchè il nemico il quale ha ideato questa barbarica forma di lotta sia costretto dalle stesse conseguenze del tragico errore commesso a desisterne. Ma quali sono stati, prima d'ora, gli atteggiamenti rispettivi nel campo diplomatico dal quale s'è passati bruscamente a quello operativo? Il loro esame non può lasciare adito a dubbi sulle intenzioni espresse e sulla consequenzialità dell'azione derivatane.

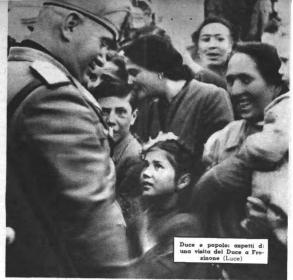

FRONTI INTERNI

### FERRO E PIETRA

NESSUNA "CAMBIALE" IN BIANCO

Riportiamoci a quel famoso 1" settembre del 1939 nel quale spuntò l'alba vermiglia del secondo conflitto europeo. Hitler ha riunito il Reichstag, nel Palazzo dell'Opera Croll di Berlino. Viene annunziata ai deputati la riannessione di Danzica al corpo della Nazione tedesca dalla quale era stata violentemente separata dai trattati di pace. Un'atmosfera di guerra è nell'aria. Tuttavia, Hitler tiene a rassicurare il mondo sulle sue intenzioni di condurre la lotta e, soprattutto, sui metodi che egli seguirà. Una frase precisa risuona: 10 non farò la guerra contro lè, donne e bambini. E prosegue, con fermezza incisiva: Ho dato ordine alla mia aviazione di limitare i suoi attacchi ad obiettivi militari. E, infine, ammonisce: Ma se l'avversario crede di ricevere con ciò una cambiale in bianco e di combattere da parte sua con metodi contrari, allora riceverà una risposta della quale si ricorderà per tutti i tempi.

L'Ambasciata di Polonia a Berlino, alla quale venne trasmessa una nota verbale con gli stessi concetti, rispose di non avere ne la possibilità nè i mezzi per portarla a conoscenza del suo Governo. La Legazione dei Paesi Bassi a Varsavia fu allora interpara de la ministero degli Esteri

del Reich di inviare a destinazione il monito.

E' noto poi come i polacchi, ai quali il discorso era principalmente diretto, sprezzassero la minaccia di Hitler e, di conseguenza, vedessero le loro città divelte o semidistrutte dalla fulminea e quasi incontrastata azione degli Stukas.

#### I VARI INTERVENTI

Fino ad allora, Roosevelt s'era conparvato spettatore nel conflitto, pur parteggiando per i franco-inglesi. Egli volle, in quella occasione, dar prova d'un amanitarismo che ben presto avrebbe poi dovuto essere smentito e diresse ai governi belligeranti un appello ad evitare di colpire le popolazioni civili. La prima risposta, in ordine cronologico, venne dalla stessa Germania, e fu naturalmente positiva. Seguirono altrettanti impegni della Polonia, della Francia e della Gran Bretagna.

La storia immediata di questa cruentissima fase della guerra, trova una dichiarazione di Halifax, del 14 settembre. In essa il ministro degli esteri inglese affermava che lo ambasciatore britannico, nel ritirare i suoi passaporti da Berlino, aveva chiesto se il Governo tedesco avrebbe rispettato il protocollo di Ginevra call'uso dei gas asfissianti. La risposta era stata esplicitamente affer-

Il 17 settembre, Berlino emanava una nota di chiarimento maggiore. La Germania asseriva di essere disposta a condurre una guerra umana ma denunciaya, fin da allora, il blocco delle coste come un'impresa diretta ad affamare principalmente la popolazione civile. I successivi avvenimenti bellici, spezzando il cerchio di ferro e di fuoco che si voleva imporre alla Germania, resero inutile questa avvertenza. A Danzica, successivamente (19 settembre) Hitler lamento che i polacchi avessero organizzato la guerriglia. Le sue parole furono minacciose: la mia pazienza – egli disse – può avere

Fin da allora, la Germania teneva a stabilire di chi fosse la responsabilità di atti di guerra che coinvolgessero i civili. Ma, nonostante queste precisazioni, gli inglesi non hamo avvertito la gravità del pericolo che si ritorceva sugli stessi loro pata si. E siamo quindi giunti, dopo de vicende della scorsa stagione, al quadro di questa primavera-estate quale voggi si presenta all'occhio dell'osservatore.

#### LA DISPERATA IMPRESA

L'apertura del « secondo fronte nonostante gli incitamenti di Ben verbrook sembra oramai relegata nel mondo delle chimere. Le difficoltà militari, l'impreparazione degli alleati, la scarsezza degli effettivi hanno impedito ai guerrafondai di vedere attuato il loro divisamento. Ma, d'altro canto, vanno anche persuadendo la Russia che non c'è molto de sperare in fatto di alleggerimento strategico, quando la spinta delle forze armate tedesche si spiegherà nuovamente in tutta la sua potenza. Bisognava, allora, trovare un diversivo; e questo è stato tentato sotto forma di assalto ai centri minori della Germania. E' nota la sorte subita dai monumenti della storica Lubecca. A questa azione aggressiva ha latto riscontro una renzione che per concorde testimonianza del nemico appare formidabile. La reciprocità dell'offesa è tornata a tutto svantaggio dell'Inghilterra la quale, per far cosa grata ai suoi amici russi, vede la desolazione e la morte piombare dall'alto sulle sue città. Quanto tempo potrà continuare questa tragica alternativa? Il ministro Sinclair ha detto, rispondendo ad un'interpellanza ai Comuni, che la RAF continuerà a bombardare obiettivi militari. Sinistra bugia, mentre il tentativo inglese di intimidire il Reich tedesco annega in una ritorsione che serra nell'ugola il lugubre grido di trionfo sui lutti e le macerie altrui.







## sconfitta anglo-cinese BIRMANI

LA MANOVRA NIPPONICA DAL pacità realizzatrice; con questa ma-SALWEEN E LA CONQUISTA DI LASHIO - ROTTURA DEL COLLE-GAMENTO TRA FORZE CINESI E BRITANNICHE - I GIAPPO. NESI A MANDALAY - FIACCHI ATTACCHI RUSSI ED INTENSI-FICAZIONE DELLA PREPARAZIO-NE TEDESCA - VANE PUNTATE INGLESI NELLA MARMARICA

Quando da parte degli anglo-sassoni e cinesi si incominciava a sperare che le forze giapponesi pote :sero, mediante una tattica defatigante e temporeggiatrice, esser trattenute nelle valli dell'Irawadi e del Sittang almeno fino a che la stagione delle grandi pioggie fosse sopravvenuta ad accrescerne le difficoltà ed a rattenerne l'impeto, improvvisamente si è abbattuta su di essi la mazzata proprio da quella valle estrema del Salween, dove le tremende difficoltà del terreno avrebbero fatto ritenere impossibile una manovra. Lo Stato Maggiore giapponese aveva già più volte mostrato, durante questa campagna, la sua genialità ed il suo alto grado di cacarosaldo.

In un primo momento, si ritenne che l'obbiettivo principale nipponico fosse quello di aiutare le colonne marcianti nell'ovest a sboccare verso Mandalay; invece, il Comando giapponese mirava decisamente al programma che appariva più arduo, ma che, in caso di riuscita, avrebbe date il risultato maggiore: tagliare, cioè, la strada birmana, il famoso cordone ombelicale tra la Cina di Ciang-Kai-Scek e gli alleati anglosassoni, proprio là dove finisce la ferrovia ed incomincia la camionabile, a Lashio, e mettere fuori causa le forze anglo-cinesi. Questa impresa mirabile è perfettamente riuscita. In questi ultimi giorni, la avanzata delle due colonne, nella valle del Sittang ed in quella del Salween, aveva proceduto parallelamente e con ritmo accelerato: nella prima, oltrepassata Yamethine, Giapponesi si erano impadroniti dell'importante nodo ferroviario di Thazi, dove la ferrovia Rangoon-Mandalay s'incrocia con l'altra che traversa l'alta Birmania da est ad

novra dal Salween ha creato il suo la seconda, occupata Loikan, avevaproseguito la loro avanzata, spingendosi fino a pochi chilometri da Lashio. Comprendendo allora, e forse troppo tardi, che questa città correva rischio di cadere in mano nipponica - ciò che avrebbe significato l'imbottigliamento delle forze inviate da Ciang Kai Scek in Birmania e la loro quasi sicura liquidazione - i Cinesi febbrilmente tentarono di ostacolare l'ulteriore marcia giapponese, oltre che con irruenti sanguinosi contrattacchi, con la sistematica distruzione on tutte le opere stradali.

L'efficacia di queste distruzioni però, non poteva alimentare molte speranze, poichè è noto come le strade non rappresentino una necessità assoluta per le truppe nipponiche, istruite com'esse sono ed allenate all'infiltrazione attraverso gli ostacoli più impreveduti e duri. Infatti, travolta ogni estrema resistenza, nel pomeriggio del 29 aprile le avanguardie giapponesi raggiungevano i sobborghi di Lashio.

La battaglia poteva, ormai, cons: derarsi vinta per le truppe imperiali, contro il nem.co e contro il tempo; proprio nel giorno natalizio dell'Imperatore, esse gli donavano una delle più grandi e significative vittorie di questa guerra.

Con l'occupazione di Lashio, la minaccia che la ritirata delle truppe alleate operanti sui Sittang ed attorno a Mandalay potesse essere completamente preclusa, si andava sempre più concretando. Duecentomila cinesi correvano serio pericolo di essere chiusi entro un'enorme sacca: i flumi birmani si erano risolti per essi in una specie di trappola colossale:

Si spiega, quindi, come la caduta di Lashio producesse un'impressione enorme nella capitale di Ciang Kai Scek, ove le sfere dirigenti si rendevano perfettamente conto che in seguito agli avvenimenti in Birmania ogni contatto con gli anglo-americani fosse perduto, così da aprire la Cina ad una nuova invasione nip-

Non si tace perciò, a Chung King. il malcontento verso il Governo di Londra, al quale viene attribuita, in massima parte, la responsabilità di quanto è accaduto, sia perchè pochissimo esso ha fatto per aiutare la Cina, sia perchè l'aviazione au glo-sassone non ha dato alle truppe cinesi, durante tutta la campagna birmana, che un appoggio assolutamente insignificante.

Del resto, anche a Londra ed a Washington il nuovo, rude colpo è stato subito e nettamente accusato: « la caduta di Lashio - commentava, ad esempio, il noto commentatore di Radio Londra, Patrick Lacy è una gravissima disgrazia per tutti noi, ma innanzi tutto per i nostri amici Cinesi. Per essi, significa l'inutilizzazione della principale via di comunicazione, e complica assai il problema di poter disporre di arterie di rifornimento. Per gli alleati anglo-americani, la conquista giapponese di Lashio, significa che non vi è ulteriormente una via facile e diretta per ottenere preziosi rinforzi di truppe cinesi ».

Intanto, mentre a Lashio e nei dintorni immediati si levavano flamme paurose d'incendio, la battaglia seguitava ad ardere vivissima; da Lashio i Cinesi erano sempre più premuti ed inesorabilmente respinti verso nord, ed altre colonne nipponiche procedevano rapidamente in direzione di Mandalay, per investirla anche da nord-ovest.

Sul fronte dell'Irawadi e lungo il tratto di ferrovia immediatamente a sud di Mandalay si combatteva del pari aspramente. Le truppe cinesi, in questo settore, coprivano la riti-



rata britannica, opponendo una resistenza vivissima nei pressi di Meitkila: ciò che si prestava, però, al
gioco dei Giapponesi, il cui interesse era, appunto, di tener agganciata a sud la maggior parte possibile
delle forze nemiche, per impedire
l'invio di rinforzi sul teatro della
nuova manovra, e per aver tempo
di meglio precludere, col progresso
delle operazioni a nord, ogni via di
scampo.

ro il ten

natalia.

donavas

nification

ashio,

elle tre

itlang .

sse esse

si andar

Duecente

o pericul

no risolt

trappola

a caduta

pressione

ang Kai

i si ren

o che in

n Birma

nglo-ame

da aprir

sione nip

ung King

overno d

ribuita, ii

sabilità 4

perehé po

er aiutan

azione an

alle trupp

сапрады

o assoluta

ada el 1

de colpo è

stensalo:

contraents

comments

trick lar

grazia 🕫

utto per

essi, sign

princip

e complic

er disper

o. Per f

la conqu

, signific

te una vi

re prezio

hio e p

vano flati

battagh

issima; ¢

empre ps

te respisi

nne nippe

amente #

r investir

e lunge

atamente:

atteva 🎚

ppe eines.

mo la riti

Comunque, anche nel settore merid,onale la resistenza veniva travolta, così che, due giorni dopo Lashio, anche Mandalay cadeva in mano dei Giapponesi.

La Cina di Ciung King vede ora un intero esercito nipponico, vittorioso e potentemente arnato, affacciarsi ai suoi confini meridionali, ove l'ottima strada partente da Lashio, recentemente allargata e riattivata, raggiunge in poco più di cento chilometri il confine Cinese, a Kumming. Di là a Ciung King corrono circa altri 1500 chilometri.

Per quanto riguarda gli altri settori, è stato annunciato ufficialmente dal Gran Quartier Imperiale che le truppe giapponesi, le quali avevano iniziato il 21 marzo le operazioni nelle isole Molucche, ed il 19 apr.le quelle contro la parte settentrionale della Nuova Guinea olandese, hanno occupato tutti i punti strategici. In tal modo, mentre viene annullata ogni sopravvivenza dell'Impero coloniale olandese, si fa sempre più vicina ed imminente la minaccia per l'Australia.

Nelle Filippine, è stata intensificata l'azione giapponese contro la base fortificata di Corregidor, che tuttavia resiste, ed il mattino del giorno 26 truppe nipponiche hanno occupato, mediante sbarco, l'importante località di Kolabato, nell'isola di Mindanao, spingendosi quindi fino a Parang, una quindicina di chilometri a nord di detta località costiera.

Sul fronte russo, gli attacchi delle truppe bolseeviche si vanno facendo sempre più radi e flacchi, mentre più frequenti ed effeaci sono le reazioni delle forze tedesche.

Così, ad esempio, nel settore centrale, una divisione corazzata, formata con elementi della Slesia e dei Sudeti, è riuscita ad annientare rilevanti gruppi di forze avversarie; in quello nord, reparti arditi tedeciorna.

ta del 17 aprile, audacissime incursioni nelle linee avversarie e, non ostante le pessime condizioni del terreno, son riusciti a ricacciare gli avversari di parecchie località.

Per la prima volta, il bollettino tedesco del giorno 2 maggio ha fatto cenno di «ulteriori miglioramenti del fronte», i quali sottintendono qualche cosa di più della rescissione di qualche superstite saliente che il nemico era riuscito ad inserire nelle linee tedesche, nel corso dell'inverno.

Come si è fatto notare da fonte competente, queste azioni particolari, tendono già alla conquista di posizioni ritenute più adatte ai fini della ripresa offensiva generale, quando l'Alto Comando ne giudicherà venuto il momento.

Non ostante le enormi difficoltà opposte dalle condizioni del terreno, ricoperto e per lunghi tratti di un alto strato di fanghiglia, queste iniziative tattiche delle forze antibolsceviche sono giorno per giorno coronate da successi, di importanza sempre maggiore, mentre da Leopolia Riga, attraverso un complicatissimo organismo circolatorio, si svolge il gigantesco apparato delle future, grandi operazioni strategiche.

Nel settore marmarico, ad alcuni giorni di distanza dalla felice azione, con la quale reparti dell'Asse avevano potuto impadronirsi di talune posizioni avanzate dell'avversario, questi ha tentato una reazione. Mentre durante l'azione stessa esso non aveva fatto che sottrarsi alla nostra manoyra e ritirarsi nelle proprie linee, senza contrastare i progressi delle nostre truppe, nella sera del 28 aprile una colonna nemica, composta di autoblinde, carri armati ed artiglieria, muovendo da est e da sud-est, tentava un attacco in direzione di un importante incrocio di piste, a sud-est di Mechili. Ma le nostre artiglierie prendevano subito sotto fuoco intensissimo i mezzi avversari, costringendoli a ripiegare. Eguale esito infruttuoso aveva un'altra puntata avversaria, in un'altra zona.

L'azione ad est di Mechili veniva ancora ritentata dal nemico, a qualche giorno di distanza, ma esso lasciava alcuni morti sul terreno e parecchi prigionieri in nostra mano.

AMEDEO TOSTI





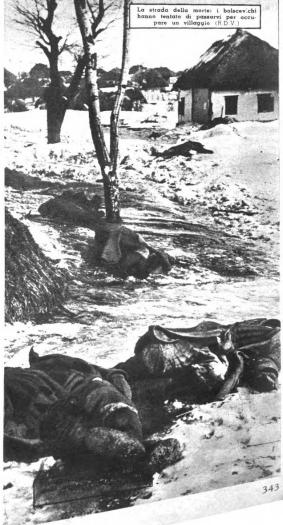



nella guerra di Crimea ed in quella franco-tedesca del 1870-71, questo problema ha dato gravi disturbi. Gli storici perlano anche della

Gli storici parlano anche della questione delle verdure secche, e mai favorevolmente. Nella guerra mondiale ci furono le verdure essiccate, soprannominate dai soldati « reticolati ». Esse provenivano da un processo di fabbricazione errato, basato sull'essicamento, naturale o artificiale, più rapido possibile. Oggi le verdure e le patate vengono pulite e lavate accuratamente, tagliate rapidamente ed ancor più rapidamente prolessate, cioè leggermente scottate, in modo da trattenere tutti i principi nutritivi; ed in questo moderno processo, si deve sopratutto ricordare che il contenuto d'acqua delle piante viene fatto evaporare gradualmente e lentamente a mezzo del

Alimentare un esercito di parecchi milioni di soldati non è un compito facile. Il problema capitale è: Cosa deve mangiare e bere il soldato!

I teenici tedeschi sono riusciti a creare, sulla base di risultati scientifici, parecchi tipi di pane che si conservano per molti mesi e che mantengono il sapore di pane fresco. Il sapore aromatico di questo pane non lascia venir in mente a nessuno che esso sia già « tanto vecchio ». Si comprendono facilmente i vantaggi apportati in tempo di guerra da questo ritrovato per cui non si deve temere che il pane vada a male.

Il Comando dell'esercito ha da qualche tempo stabilito di impiegare, in tempo di pace e nella guerra anche, il lievito alimentare. Il suo sapore finemente aromatico, simile a quello dell'estratto di carne, permette di impiegarlo come aggiunta a zuppe non molto saporite ed a verdure come rape e spinaci. Esso attenua anche molto il sapore forte di ogni specie di cavoli. Adoperando questo «lievito vitaminico» nella nutrizione delle truppe, si arricchisce anche notevolmente il condimento dal punto di vista biologico. Con esso il cibo, oltre che più gustoso, diviene anche di maggior valore.

La dose normale per un litro di zuppa è di 2,5 grammi di lievito: cioè, per 100 litri, 250 grammi
di ligvito sotto forma di estratto.
Per scopi particolari, specie per legumi o quando si vuol dare alla pietanza un forte sapore di carne, questa dose si può elevare anche sino a
500 grammi. Si possono anche migliorare i grassi da spalmare sul
pane (burro, margarina, strutto) ag-

giungendovi un po di estratto. Lo si può anche impiegare da solo, in piccola quantità, come companatico.

Anche l'estratto di pomodoro migliora assai il contenuto vitaminico ed il sapore dei cibi ai quali viene aggiunto. Nelle cucine da campo non si può sempre impedire una cottura troppo lunga. Le vitamine, che cosi si perdono, vengono facilmente sostituite.

Usando patate e verdure fresche nella misura maggiore possibile, si eleva al massimo il contenuto vitaminico. I cavoli freschi sono particolarmente utili.

Si deve, non solo alle ricerche generali sulle vitamine, ma anche all'applicazione di esse nella nutrizione dei soldati, se oggi non si hanno più nè scorbuto nè malattie da carenze vitaminiche.

Non avveniva così in passato. Nel XVIII secolo, un esercito austriaco è stato completamente decimato in Ungheria da tali malattie, ed anche

## L'APPROVVIGIONAMENTO DI

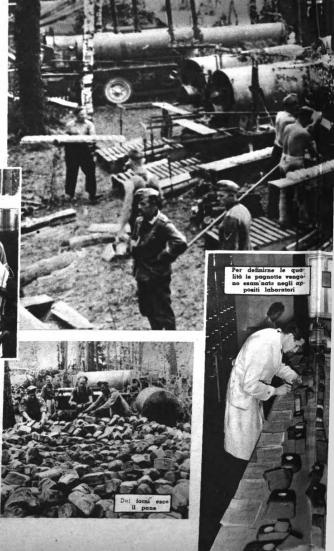



calore. In tal modo, la verdura e le patate secche, che vengono impiegate in grandi quantità, mantengono, non solo il loro contenuto vitaminico, ma anche la loro consistenza ed il loro sapore.

In quanto alle conserve in scatola, sse vengono confezionate con le migliori materie prime, raccolte in base al loro migliore aspetto, e portate alla fabbrica, e possono venir conservate mantenendo le loro vitamine. Ci sono sette tipi di conserve in scatola; cavolo rapa, carote, cavolo bianco, cavolo riccio, legumi e riso, mescolati con patate e carne. Si è curata anche la varietà, perchè i soldati devono usare scatolame per tempi molto lunghi. Ognuno conosce l'influenza della varietà del cibo sull'umore e, perciò, sulla combattività delle truppe.



## DEL SOLDATO AL FRONTE

prodotti a bassa temperatura. Carne, frutta e verdura possono venir congelate a 35° Celsius sotto zero. Dopo di ciò rimangono conservabili per anni, anche negli involucri normali: il che porta ad un risparmio di latta, se vengono conservati in magazzini mantenuti alla temperatura di soli pochi gradi sotto zero. Si lasciano sgelare il più lentamente possibile e, conservano lo stesso sapore della carne, della frutta e delle verdure fresche.

Ma i ricercatori non si accontentano di ciò che abbiamo sinora descritto. Poichè vi è sempre la possibilità che nei « mesi poveri di vitamine », e cioè nel periodo tra febbraio e maggio, il fabbisogno in vitamine non sia completamente soddisfatto, vengono in aiuto le vitamine artificiali (sintetiche) specialmente con l'acido ascorbico, che è chimicamente identico alla vitamina

cucina tro

guerra, era già la conservazione dei

C. Esse vengono distribuite nei suddetti mesi, allo scopo di assicurare una ripartizione regolare, sotto forma di compresse e di bonbons, cioè in unione con zucchero di bietola e con grassi. Si adoperano, così, tutte le previdenze possibili, per assicurare ai soldati la miglior forma di nutrizione sotto ogni punto di vista. Ma prima di concludere sull'importanza della nutrizione del soldato, diamo un breve sguardo ai fedeli compagni e servitori dei soldati: i cavalli, i cani portaordini, i cani della sanità ed i colombi viaggiatori.

Il nutrimento dei cavalli è composto, come in tutto il mondo, di fieno, biada e paglia. Poichè procurare la biada non è sempre facile, l'esercito ha studiato un surrogato dell'avena, un foraggio in conserva, che consta di vari componenti, fra cui foglie di patata e lievito. Anche qui stato tenuto conto della ricchezza in vitamine del cibo. Questa conserva fu preparata anche prima della guerra, in fabbriche appartenenti all'esercito, e si è affermata brillantemente. I cavalli la mangiano volen-

Vi sono poi cucine speciali per i cani che forniscono un nutrimento con sufficienti quantità di proteine, ed a volte anche di carne. Anche qui si ha cura di dare un nutrimento ricco di vitamine e proteine. I colombi vengono alimentati con orzo e gran-

A servizio della nutrizione del soldato contribuiscono quindi, come abbiamo visto, scienza, tecnica, industria, organizzazione, buona volontà e forze spirituali.

Dr. H. H.

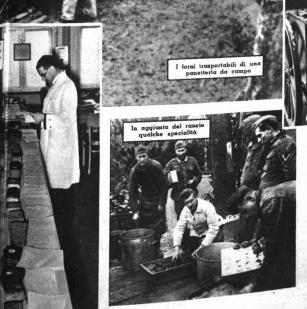





## LA MARINA E L'IMPERO DELLA FRANCIA DI OGGI

La Francia, che nello scorso secolo fu al secondo posto fra tutte le potenze navali del mondo, preceduta dalla sola Inghilterra, passò poi, alla fine del XIXº e al principio del XX" secolo successivamente al terzo, al quarto, al quinto posto in seguito al rapido incremento delle flotte germanica, nord-americana e nipponica. Alla fine della prima guerra mondiale la flotta francese ritornava al 4º posto, ma non per virtù propria, bensì perchè la potenza della Germania veniva canceliata dai mari per le clausole del trattato di Versaglia. Negli sviluppi della politica navale del dopoguerra, la Francia accettava dapprima ufficialmente, nel trattato di Washington del 1922, di spartire con l'Italia, a parità di tonnellaggio nella categoria delle corazzate, il 4º e il 5º posto nella gerarchia delle grandi Potenze navali; si irrigidiva invece nella conferenza di Londra nella richiesta di un tonnellaggio superiore a quello dell'Italia, allorchè si tento di estendere alle altre categorie di naviglio le limitazioni quantitative che erano state convenute a suo tempo per le maggiori unità. Di fatto la Francia si è poi presentata alla nuova guerra con un complesso di naviglio moderno in servizio o in costruzione di poco superiore a quello dell'Italia (circa 800.000 tounellate contro circa 700.000) e inferiore soltanto a quello delle tre grandi marine oceaniche (Gran Bretagna circa 2.100.000; Stati Uniti 1.700.000; Giappone 1.100.000) Ma la funzione della Francia non era sul mare. L'Inghilterra, nella orgogliosa sicurezza della sua larga prevalenza navale, non richiedeva tanto ai francesi un contributo navale quanto un contributo terrestre. Era sopratutto l'esercito francese che avrebbe dovuto reggere il peso della guerra in terraferma, come era principalmente la flotta inglese che si assumeva l'onere della guerra in mare Senonchè l'esercito francese non resse e la Francia uscì dalla lotta con un esercito vinto e travolto mentre la sua marina era quasi intatta. E allora quella marina che gli inglesi non avevano tenuto in gran conto come alleata, divenne improvvisamente una grossa preoccupazione come una possibile futura avversaria.

Nascevano così le aggressioni di Mers-el-Kebir e di Dakar, che costarono alla marina francese maggiori danni e più perdite di vite umane di dieci mesi di guerra.

Ma le aggressioni britanniche, se furono le più clamorose manifestazioni della nuova situazione nella quale veniva a trovarsi la marina francese, non furono peraltro le uniche e forse neppure le più importanti. I guai per la marina e per l'impero coloniale francese sono incominciati proprio quando sul suolo di Francia la guerra era ormai finita. Il crollo militare del Paese portava infatti alla marina un duplice ordine di perdite. Da una parte cadevano in mano della Germania tutte le unità in costruzione o in allestimento che non erano in grado di lasciare i porti francesi all'avvicinarsi delle colonne nemiche; dall'altra cadevano in mano degli inglesi, che da alleati diventavano aggressori e nemici, i reparti navali francesi che già si trovavano dislocati nei porti britannici. In definitiva la flotta francese veniva a dividersi in due parti: quella che, volente o nolente, si trovava alla mercè degli inglesi e quella che aveva riparato nelle proprie basi d'oltremare. Contro questa ultima si continuano ad accanire gli inglesi per due vie e cioè quando colla violenza delle aggressioni e quando colla sottile e progressiva insinuazione della propaganda, sbocciata nel degaullismo.

La stessa scissione e la stessa alternativa di trattamento si rivelano o appaiono riservate ai vari territori d'oltremare dell'impero francese.
Così agli attacchi contro l'Algeria e l'Africa Occidentale ha fatto seguito l'aggressione alla Siria e l'occupazione americana della Nuova Caledonia vesificatasi col compiacente favoreggiamento degaullista, cui è venuta ad aggiungersi quella inglese del Madagascar che non ha scuse se non in una presunta minaccia gianponese.



Nel complesso la situazione piut- crociatori leggeri, 16 esploratori e tosto precaria e la stessa scissione degaullista dell'impero coloniale francese sono la conseguenza e il riflesso della inferiorità navale della Francia di fronte alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti. Ciò che dimostra una volta di più la stretta interdipendenza fra marina e impero in tutti quei casi (e sono i più) nei quali l'impero non è direttamente connesso colla rispettiva madrepatria attraverso la continuità territoriale.

Se adesso diamo uno sguardo panoramico alla concreta ripartizione delle forze navali francesi in seguito alle vicende della guerra abbiamo i seguenti dati sommari.

All'inizio del conflitto la parte essenziale della flotta francese era costituita da due corazzate moderne da 35.000 tonnellate, due incrociatori da battaglia moderni da 26.000 tonnellate, tre corazzate antiquate, una portaerei, 7 incrociatori pesanti (10.000 tonnellate), 15 incrociatori leggeri, 32 esploratori, 34 cacciator-

altrettanti cacciatorpediniere, varie tornediniere e una quarantina di sommergibili.

Quello che manca all'appello e cioè 4 o 5 incrociatori, una decina di esploratori, una trentina di siluranti di superficie e almeno 24 sommergibili dovrebbe essere costituito dal naviglio dei degaullisti, da naviglio incorporato dalla flotta britannica e infine da perdite non note o non ancora nominativamente accertate.

Le cifre che precedono potrebbero dare l'impressione che il governo di Vichy avesse la piena disponibilità una parte ancora considerevole della originaria flotta francese e precisamente tutto il nucleo delle corazzate moderne, oltre alla nave portaerei e alla metà circa delle unità delle altre categorie. Senonchè la situazione navale della Francia di Vichy è assai meno favorevole di quanto dicono i numeri e ciò per ragioni geografiche e strategiche. La flotta di Vichy non è riunita, ma è in parte polverizzata fra





bolimento della Inghilterra e degli Stati Uniti sui mari i francesi possono sperare di ricomporre insieme quello che gli inglesi e gli americani stanno sconnettendo e accaparrando qua e là per il mondo.

non potrebbero in alcun modo assolvere il compito di legame e tutela dei vari e remoti territori d'oltremare. Solo dal progressivo inde-

GIUSEPPE CAPUTI

pediniere, 36 torpediniere e 74 sommergibili.

Le perdite accertate di naviglio si riassumono in 1 corazzata antiquata, 1 incrociatore, almeno 6 esploratori, 8 cacciatorpediniere e 8 sommergibili, nonchè alcune torpediniere.

Le forze che rimasero bloccate ad Alessandria (delle quali a quanto pare gli inglesi non sono riusciti ad impossessarsi, di fronte alla minaccia opposta dai comandanti francesi di affondare le loro navi nel porto egiziano) constano di 1 corazzata antiquata, 3 incrociatori pesanti, 1 incrociatore leggero, oltre a qualche cacciatorpediniere e a qualche sommergibile. Si tratta di forze che sono rimaste effettivamente appartate dalla lotta e delle quali gli inglesi non hanno potuto servirsi.

Cospicuo è il complesso delle navi che si trovano nei porti soggetti al governo di Vichy e che comprende le 4 grandi navi moderne (le 2 unità da 35.000 e le 2 da 26.000 tonuellate), la terza corazzata antiquata, la portaerei, 3 incrociatori pesanti, 9 inporti e bacini marittimi assai 100 tani fra loro e tra i quali gli eventuali movimenti di forze navali francesi incorrerebbero nel controllo o addirittura nella aggressione o nel sequestro degli anglo-americani.

Cosi la nave portaerei « Bearn » con due increciatori si trevano a Fort de France nella Martinica, sotto la continua minaccia della aggressione americana; un incrociatore e alcuni sommergibili risulterebbero dislocati in Oceano Indiano; le 2 corazzate maggiori, 4 incrociatori e diverse unità minori sono dislocate e in certo qual modo bloccate nei porti dell'Africa occidentale

Solo in Mediterraneo è riunito un nucleo abbastanza forte ed omogeneo di navi da guerra francesi comprendente fra l'altro i due incrociatori da battaglia da 26.000 tonnellate Dunkerque » e «Strasbourg » e 3 incrociatori pesanti. Ma è evidente che permanendo dentro il Mediterraneo, e fino a che a Gibilterra vi saranno gli inglesi, le navi francesi





Quanto nei passati numeri abbiamo detto circa le possibilità di calcolare la traiettoria di un proiettile ci conduce a precisare quali siano le forze che la determinano. Diremo quindi che su di un proietto in moto agiscono due forze, e cioè: il peso c la resistenza dell'aria.

Il peso si può considerare come forza costante, sia in grandezza sia in direzione, nella generalità dei casi, data la piccola entità delle altezze di tiro e delle gittate possibili in confronto al raggio terrestre. Il peso di un corpo, com'è noto, non è altro che la forza con cui la Terra lo attira e dipende quindi dalla sua posizione rispetto alla Terra stessa (distanza e latitudine); bisognerà dunque tener conto dell'influenza dovuta alle sue variazioni soltanto nel caso di lunghissime gittate.

A mano a mano che un corpo si allontana dalla Terra il suo peso diminuisce; la variazione relativa non è già più trascurabile, nel caso del tiro, quando un proietto sale a 30 o 40 chilometri d'altezza. Ma nei tiri normali, come si è detto, il peso si può ritenere costante.

#### FENOMENI NELL'ARIA

Nell'istante in cui il proietto esce dalla bocca da fuoco il suo asse di figura coincide con la linea di proiezione - cioè con la tangente alla traiettoria nell'origine, che corrisponde al prolungamento dell'asse del pezzo al momento dello sparo e la resistenza dell'aria è allora diretta, ossia la forza costituita dalla resistenza risulta direttamente opposta al moto. Ma nell'istante successivo la trajettoria si è già incurvata per effetto del peso del proietto che viene attratto dalla Terra, e la resistenza dell'aria diviene obliqua rispetto all'asse del proietto. In conseguenza di ciò si manifestano effetti importanti, che ostacolano la regolarità del moto, dovuti a una forza ritardatrice che ritarda il movimento di traslazione, a una forza devia trice che tende a cambiare la direzione del movimento, e infine a una coppia di forze, chiamata coppia perturbatrice, che tende a capovolgere il proietto. Questo dunque per effetto della coppia si rovescerebbe, percorrerebbe la trajettoria in mode assolutamente irregolare e non urt rebbe il bersaglio con la punta, pregiudicando ogni effetto di penetrazione e rendendo difficile l'applicazione di un sistema di accensione per la carica interna di scoppio.

La teoria, confortata dall'esperienza, ritiene che la resistenza dell'aria sia proporzionale alla sua densità. Interessa quindi conoscere la densità dell'aria, che dipende da tre elementi: pressione, temperatura, grado di umidità. La misura viene effettuata con barometro, termometro e psicrometro. Quest'ultimo strumento consta di due termometri graduati. uno dei quali ha il bulbo bagnato da uno stoppino immerso in un recipiente d'acqua, l'altro ha il bulbo asciutto. L'evaporazione sottracalore al bulbo bagnato ma l'aria ambiente gliene fornisce altro: la sua temperatura, dopo essere discesa per qualche tempo, rimane poi éo stante poichè la perdita è compensata dal guadagno.

Una semplice tabella, conosciuti i tre elementi suddetti, fornisce il valore della densità. La densità dell'aria diminuisce con il crescere dell'al-

#### Quanto nei passati numeri abbia come si studia il Moto

### DEI PROIETTI

titudine; ma la relazione che lega queste due quantità non può essere determinata che con l'esperienza. Le prime misurazioni notevoli furono effettuate nel secolo scorso dal Glaisher in otto ascensioni aerostatiche. Il Parodi stabili poi di ritenere la densità uguale a uno per un'altitudine di 130 metri, cui corrisponde in media una pressione di 750 mm. Il prof. Gamba, della R. Università di Pavia, esegui numerose esperienze lanciando per 15 anni, sino al 1923, 290 palloni sonda di cui 236 furono ricuperati. E si stabili ancora di ritenere la densità uguale a uno a 130 metri di quota.

In definitiva la resistenza è proporzionale alla densità dell'aria, alla sezione retta del proietto, ad un coefficiente di forma che dipende soltanto dalla forma del proietto ma si ignora ancora in qual modo, ed a una funzione della velocità.

In balistica più che la resistenza interessa l'accelerazione — in questo caso negativa, quindi: ritardazione — che ad essa corrisponde. La resistenza è una forza, quindi è un prodotto di una massa per un'accelera-

zione (ossia F=m×a). Volendo conoscere a, cioè la ritardazione, basta dunque dividere F per m. Ma tutto questo va bene in teoria. Nel nostro caso è solo l'esperienza che può condurre a risultati utili per il tiro, poichè è proprio F che non si conosce. Spetta al Siacci di aver stabilito una formula empirica generale per tutte le bocche da fuoco e per tutti i proiettili e in base ad essa si ha che con una velocità di 500 metri al secondo una palla da 400 subisce una ritardazione di 15 metri al secondo mentre una pallottola da fucile 91 subisce una ritardazione molto maggiore: 350 metri al secondo. Con una velocità di 1100 metri, le ritardazioni, per la palla da 400 e per la pallottola 91 sarebbero rispettivamente di metri 52 e

A 560 metri di velocità al secondo la palla da 400 subisce una resistenza di 1407 kg., la pallottola di 0,373 kg. A 1000 metri di velocità si avrebbero rispettivamente resistenze di kg. 4936 e 1,308.

Ciò dimostra che diminuendo il calibro diminuisce, si, la resistenza, ma cresce enormemente la ritardazione

e tanto più quanto maggiore è la velocità. Nei projetti piccoli la ritardazione si può diminuire acumunando la punta ed aumentando la lunghezza. Si è poi potuto constatare
che anche la forma dei projettili influisce notevolmente, al punto che
una anticipazione delle moderne conquiste dell'aerodinamica può considerarsi la trovata francese di affinare la parte posteriore del projetto
in modo che con la formationes-conica si attenuino i fenomeni del risucchio.

#### **ESPERIENZE**

Ai gravi inconvenienti prodotti dalla resistenza obliqua si rimedia imprimendo ai proietti, mediante la rigatura dell'anima della bocca da fuoco, con una velocità angolare di rotazione intorno al proprio asse, che dipende dalla velocità iniziale e dall'inclinazione finale delle righe cresce enormemente la ritardazione, ed è sempre grandissima rispetto a quella che può essergli impressa dalla coppia perturbatrice. Ne consegue una stabilità dell'asse del proietto che non può più essere capovolto.

La forza deviatrice provoca uno spostamento laterale del centro di gravità del proietto, durante il moto. Questo spostamento è chiamato derivazione. In generale la derivazione avviene nel senso verso cui ruota il proietto e cresce con la distanza.

Le esperienze eseguite sulla rotazione e sulla resistenza obliqua sono pochissime. Una molto importante e fondamentale anche per altre applicazioni è quella compiuta nel 1850 dal dott. Magnus a Berlino - e che perciò prende il nome di effetto « Magnus » - secondo la quale se un corpo rotante intorno al proprio asse viene investito da una corrente d'aria parallela all'asse, la pressione sui lati del corpo è uguale ma se invece la corrente arriva con direzione perpendicolare all'asse del corpo, la pressione dell'aria diviene maggiore contro le pareti della superficie che si muovono in senso contrario alla corrente e minore contro le parti che si muovono secondo la corrente stessa. La differenza di pressione dei due lati del cilindro equivale ad una forza deviatrice che tende a trasportare il cilindro dalla parte verso la quale nella rotazione è diretta la porzione di superficie esposta alla corrente. Tale esperienza, eseguita dal Magnus con un ventilatore, un cilindro e due bandierine a destra e a sinistra della corrente, vicino al cilindro, si può applicare direttamente ai proietti d'artiglieria ed all'azione della forza deviatrice. Dimostra altresì come questa forza sposti il proietto dalla parte verso cui ruota intorno al proprio asse e quindi che la forza deviatrice è rivolta verso la punta del proietto.

Da altri esperimenti eseguiti a Torino con correnti d'aria artificiali si è poi ricavato che con una obliquità di dieci gradi e con velocità di m. 35,4 (del vento artificiale) al secondo, il valore della forza ritardatrice è di 121,2 grammi; quello della forza deviatrice di 84,9. Sono utili rilievi che intendono a comprendere i vari e complessi problemi del tiro.

Dopo l'azione irritante del rassio...
... TALCO BORATO GIBBS!
Ecco un consiglio de seguire: potrete così

Ecco un consiglio da seguire: potrete così sicuramente eliminare, grazie alle spiccate proprietà rinfrescanti del Talco Borato Gibbs, tutti i bruciori e le irritazioni della pelle provocati dalla necessità di radersi ogni giorno.



Giornaliera Agiene — Bellezza Buona Salute

DETECTOR

## DOCUMENTI E BOLLETTINI DELLA NOSTRA GUER

#### 1050. BOLLETTINO N. 693

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 25 aprile:

Nessun avven mento di rilievo in Cirenai-ca, dove le condizioni atmosferiche sono

ggiorate.

Poderose forzo dell'aviazione hanno rin Poderose forms dell aviazione anno l'im-novato di giorno e di notte vigorose azioni offensive contro gli obiettivi di Matta. Duri colpi sono stati portati e g. avi danni cau-sati alle opere portuali, ai camberi navali, agli aerodromi, ai depositi e mograzini del-l'isola, martellati e centrati dai bombar-dieri dell'Asse. l'isola, martellati e contrati dai Dompar-dieri dell'Asse; Un velivolo nemico è stato abbattuto da

Velivoli inglesi hanno tentato l'attacco di Vehivoli inglesi homno tentato l'attacco di nostri convogli in navigazi one nel Mediterromeo; nessun damno, è stato arrecato alle nostre navi che, per la pronterza della ma novra e l'efficace protezione contraerea della socia, hanno potuto continuere la rotta giungendo regolarmente si porti di

#### 1051. BOLLETTINO N. 694

Il Quartier Generale delle Forze Armate

comunica in data 26 aprile: Sul fronte cirenaico una nostra azione

Sul fronte cireacico una nostra azione esplorativa in forze ha costretto olementi nemici al ripiegamento.

Un "Hurricane", che tentava un attacco a volo rasente su unità del nostro schieramento avazzato è precipitate colpito del fuoco delle artiglierie contresves: un secondo apparecchia è stato pure distrutto dalle batterie della diiesa di Bengasi duun'incursione notturna che non ha

Formazioni italiaro e germaniche romanon inner:) e germanche nan-no bembardato con successo il porto di To-bruk ed altri centri delle retrovie nemiche, incendiando numerosi velivoli al suolo e abbattendo in combattimento un "Bristol

Il martellamento delle basi aeronavali di Malta è continuato con intensità: importanti obiett:vi sono stati efficacemente inquadra, ti. Nel cielo dell'isola, ad opera della cac

#### 1052 BOLLETTINO N. 695

Il Quartier Generale delle Forze Armate omunica in data 27 aprile:

Attività di pattuglie e duelli di artiglie-ria si sono svolti in taluni settori del fron-

Nel corso di riuscite operazioni contro deroporti egiziani la caccia tedesca ha sostenuto vittoriosi scontri con quella nemica che perdeva 8 apparecchi di tipo americano. Altri aeroplani son stati pure mitragliati al suolo e gravemente dannemitragliati al suolo e gravemente da

Azioni di bombardamento a ma Azioni di bombardamento a massa della aviazione germanica hanno suscitato vasti incendi nella zona degli obiettivi di Malta e provocato forti esplosioni: postazioni con-traeree sono state ridotte al silenzio.

In combattimento 4 velivali inglesi risulin combattimento 4 velivoli inglesi risul-tomo distrutti e 4 ditri efficacemente colpiti. Due aerei britannici, nella scorsa notte. hanno lonciato poche bombe nei dintorni di Catania: non sono segnalate vittime nè danni: un "Hurricane" è stato abbattuto in fian me dalla difesa contraerea

#### 1053. BOLLETTINO N. 696

Il Quartier Generale delle Forze Armate

omunica in data 28 aprile:

Puntate di mezzi blindati nemici sono sta respinte dal nutrito fuoco delle artiglierie in Cironaica, dove intensa è stata an-che l'attività esplorativa dell'aviazione. La inglese ha perdute un "Curtiss

Formazioni geree hanno condotto vigorose azioni di bombardamento sull'isola Malta, centrandone gli apprestamenti b "Spitfire" è state abbattute.

Nel Mediterraneo orientale, le attressature aeroportuali. Uno ire "è stato abbattuto.

in un attacco effettuato da nostri velivoli siluranti, ve-niva colpito un piroscafo di medio tonnellaggio, facente parte di un convoglio scor-tato da aerei e da unità da suporficie.

#### cia tedesca, l'aviazione inglese ha per 1054. RAPPORTO DEL DUCE AI 1055. BOLLETTINO N. 697 dute due "Spitite". PREFETTI

Il 28 aprile il Duce ha tenuto rapporto a Palazzo Venezia, nella Sala delle Battaglie, ai Prefetti del Regno, Egli si è intrattenuto particolarmente sul problema alimentare sa ha detto: "Le difficoltà nostre sono ha detto: "Le d'ficoltà nostre sono dervate de una serie di elementi obiettiviz aumento normale della popolazione, aumento della popolazione par effetto di aunessioni territoriali, regime al'mentare di 
relativo e legittimo pravilegio d'alle Forze
Armate soccorso a popolazioni di cone occupate. Tutto questo, unito alle difficoltà
dei trasporti e delle importazioni e al fatto
che nell'amanta scorsa i raccotti sono stati
mediori per alcuni prodotti agricoli, ha mediocri per alcuni prodotti agricoli, ha reso necessario l'adoxione del tesseramen-to e in particolaro del tesseramento del pane, in una razione base che tocca il limite

perturbazione, di carattere soggettivo: a-disciplina e trode di singoli. Questi sono sta-ti e saramno innerabilmente colpiti, ed è bene si appia fin d'ora che non vi sarà nessuna amnistia per questi che vanno con-siderati come traditori della Nazione in querra. Ci sono poi state le cause secondarie d'

Il Duce si è qu'ndi intrattenuto sui prov-vodimenti in corso di adosione, i quali senza assumere alcun carattere vessatorio. saranno tali da garant're il pane al po-polo italiano.

polo italiano.

Quanto alla moneta: il Duce ha constatato come dopo il suo discorso del 26 marzo al dirigenti delle Banche Popolari la

corsa all'acquisto di immobili abbia avuto
il necessario tempo di arresto.

Tutte le energie, e in particolare quelle
industriali. debbono essere indirizzate a fi
industriali.

industriani. Geodono essere una rizzate a ni-ni di guerra: le industrie indispensabili per la resistenza e per la vittoria hanno ed avranno assoluta precedenza su tutte le attre. che potranno riprender) a guerra conclusa. A questo fine, la precettazione ci vile dei lavoratori ha la stessa natura del-vile dei lavoratori ha la stessa natura del-la mobilitazione militare. Chi non rispon-desse alla ch'ama'a andrà dinanzi di Tri-bunali militari".

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 29 aprile:

Nella sona predesertica a sud-est di Me-chili l'attacco di una colonna nemica ap-poggiata da messi corazzati è stato nettaente respento.

Nostri apparecchi da combattimento han no efficacemente mitragliato attendamenti e concentramenti di automezzi nella sona di Tobruk.

Tobruk.

Durante un'incursione su Martuba un

bombardiere tipo "Wellington "veniva ab
battulo dalla difesa contreerea.

Sulle basi navali e sugli aerodromi di

Malta reparti dell'arvasione germanica han
no portato a più riprese la loro offesa

colpeado e in gran parte distruggendo de
positi di munistoni, officine, baraccamenti positi di munisioni, officine, baraccamenti e natanti; molti velivoli al suolo sono stati pure gravemente dannegg'ati e postazioni di artiglierie centrate.

di artiglierie centrate. Formazioni aeree dell'Asso, nonostante le avverse condizioni atmosferiche, hanno rag-g'unto Alessandria d'Egitto bembardandone intensamente il porto militaro.

#### 1056. BOLLETTINO N. 698

Il Quartier Generale delle Forze Armate comunica in data 30 aprile:

Sul tronte cirenaico vivace attività di no-stre pattuglie esplorant', ostacolata dal violento ghibli.

Nostri velivoli hanno attaccato con suc-cesso il porto di Tobruk e mitragliato concentramenti nemici di automezzi ad ovest della Piazza, Un "Curtiss" è stato abbattuto dalla caccia tedesca

Forti unità aeree italiano e germaniche hanno effettuato ripetute azioni di bombar-damento su Malta conseguendo vasti effetti

distruttivi.
Un ricognitore della R. Marina. di scorta
ad un convoglio nel Mediterraneo centralo,
respingeva vittoriosamente l'offesa di tre respingeva vitoriosamente i onesa ai tre Bristol Blenheim ", colpendone gravemen-te uno. Il nostro apparecchio, damnoggiato nel coreo dello scontro ritornava alla base con tre feriti a bordo,

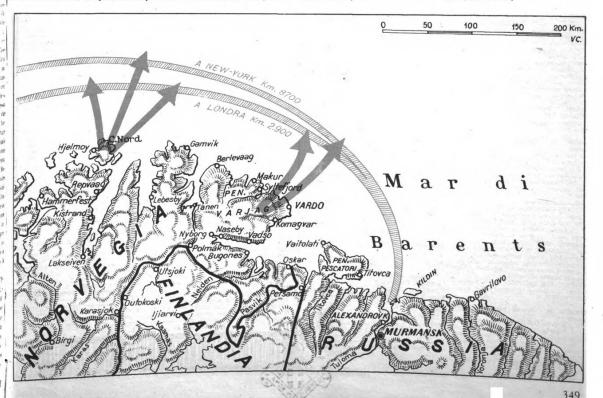

### CALENDARIO DEGLI AVVENIMENTI

SABATO 25 - Attività política e diplo-

Si ha da Washington: La radio americana annunzia l'arrivo di truppe americane nella Nuova Caledonia. Il Dipartimento del la Guerra ha pubblicato un comunicato in cui è detto che le truppe americane sono giunte nell'isola della Nuova Caledonia. in accordo con le autorità locali, per la di

fesa dell'isola
La Nuova Caledonia, come si sa, è in
mano dei degaullisti.
Un comunicato diramato questa sera dal
l'agenzia D.N.B. dice:
Il generale Irancese G.raud, prigioniero.

Il generale francese G.raud, prigioniero di guerra in Germania, è evaso dalla tor-tezza di Koenigstein. Situazione militare: FRONTE NORD-OCCIDENTALE — Scontro

di forze navali leggere nella Manica. At-tacchi aerei tedeschi sull'Inghilterra meridionale e sulla città inglese di Exeter, In-cursione aerea inglese su Rostock, FRONTE DEL PACIFICO, — In Birmania,

avanzata nipponica su Mandalay.

#### DOMENICA 26 - Attività politica e diplo-

matica:

Nella storica aula del Reichstag, convocato in seduta straordinaria — per ascoltare una dichiarazione del Governo — il
Fuehrer ha pronunciato nel pomer.ggio di

ruenter na pronunciato nei pomer gajo ai oggi un grande discorso.

Dopo di che Goering ha pronunciato brevi parole per rilevare la importanza storica della seduta e concludendo ha chiesto alla Assemblea di approvare i pieni poteri. L'Assemblea scatta in piedi approvando cost

L'Assemblea scatta in piedi approvando così all'unanimità la proposta Il Governo francese di Vichy ha dato istruzioni al suo Ambasciatore a Washington di presentare una protetta al Governo degli Stati Uniti per la sbarco di truppe americane nella Nuova Caledonia.

cane nella Nuova Caledonia
Situazione militare:
FRONTE ORIENTALE — Attacchi locali tedeschi. Attacchi soveitici, in Lapponia respinti. Attività aerea germanica.
Dall'Il al 25 aprile i sovietici hanno perduto 312 apparecchi, di cui 214 in scontri
aerei e 35 ad opera della dilesa controaerea. Gli altri apparecchi sono stati distrutti al suolo.

strutti al suolo.

Durante lo stesso periodo sono andati
perduti sul fronte orientale 36 velivoli ger-

FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO.

FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO.

FRONTE INDICATORIO E MEDITERRANEO.

FRONTE NORD-OCCIDENTALE.

FRONTE NORD-OCCIDENTALE.

FRONTE NORD-OCCIDENTALE.

FRONTE NORD-OCCIDENTALE.

FRONTE NORD-OCCIDENTALE.

FRONTE NORD-OCCIDENTALE.

FRONTE DEL PACIFICO.

Attacco acreo germanico alla città di Bath, nell'Ingh.lierra meridionale e sulla costa orientale scozzese. Nuovo attacco acreo ingleses su Rostock e voli di molestia sulla Germania meridionale e sul Proteitorato. 9 bombardieri inglesi abbattuit.

FRONTE DEL PACIFICO.

In Birmania ; iapponesia occupano Pyrowbwe, a 20 chilo-giapponesia occupa

giapponesi occupano Pyawbwe, a 20 chilometri oltre Yamethin.

#### LUNEDI' 27 - Attività politica e diplo-

A Tokio è giunta una missione iailandese composta di 12 membri, a capo della qua-le è il luogotenente generale Phaho

L'Imperatore ha ricevuto la missione che gli ha consegnato un messaggio in cui sono espressi sentimenti di cordiale ami-

FRONTE ORIENTALE. - Operazioni loca-

rHONIE ORIENTALE. — Operazioni loca-bi tedesche Puntate sovietiche respinte. FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO. — In Cirenaica attività di esplorazione. At-tacchi aerei sull'isola di Malta,

tacchi aerei sull'isola di Malto.
FRONTE NORD-OCCIDENTALE — Nei mari dell'Islamda un battello-vedetta nemico affondato. Nuovo bombardamento aereo germanto della città inglese di Bath. Terzo attacco aereo inglese su Rostock. 2 apprenchi inglesi abbattuti.
FRONTE DEL PACIFICO. In Birmania

forze giapponesi avanzano sulla strada Soilen-Hsipay

#### MARTEDI' 28 - Attività politica e diplo-

La « Gazzetta Utfic.ale » del Reich annun La « Gazzetta Uttic.cie » del Reich annun ca il conterimento dei poteri speciali richiesti dal Fuehrer nel suo ultimo dircorso e samciti dall' Guernheise plenoria del Reich-diag, nella suo seduta del 26 aprile 1942. Per solutione la contenta del proposito del contenta del produce del contenta del produce del contenta del produce del produce

della passata guerra mondiale. Il rresidente riconosce che le Potenze del Tripartito rappresentano un enorme potenziale bellica e che quindi il compto che spetta agli Stati Unni, all'Inghilitara ed alla Russia e estremamente difficile. Il Presidente riconomica della compta dell nosce nel suo messaggio la gravità delle sconfitte sublte ma confida che si tratti solamente di una inferiorità iniziale e che essa possa essere modificata in avvenire attraverso il g.gantesco storzo al quale si accingono gli Stati Uniti.

attraverso il gigantesco siorzo al quale si accingono gli Stati Uniti stanno inviando in Brasile due di visioni militari di cui una si stanzierà nello Stato di Penrambuco, l'altra nello Stato di San Paole, più no no corona si presenta di si successiva di si propieta di considera di consider trate nella capitale

S:tuazione militare: FRONTE ORIENTALE, — Azioni offensive tedesche nei settori centrale o settentrio-nale. In alcuni settori violenti attacchi ne-mici respinti. Bombardamento aereo d. Pie-

FRONTE NORD-OCCIDENTALE. — Attacchi derei britannici sui territori occupati, su Colonia, la Germania meridonale, il Protettorato e la costa norvegese. 38 appa-recchi inglesi abbattuti. Incursione aerea te-desca su Norwich.

FRONTE DEL PACIFICO i giapponesi raggiungono Lashio. Conti-nuano i combattiment: sul Sittang e aul-l'Irawaddi

#### MERCOLEDI' 29 - Attività politica e diplo-

In occasione del compleanno dell'Impe-ratore, solenni cerimonie hanno avuto luo-go in tutto il Giappone

Situazione militare: FRONTE ORIENTALE

- Attacchi aerei germanici su tutto il fronte. Attacchi lo-cali tedeschi nel settore settentrionale,

FRONTE LIBICO E MEDITERRANEO. In Cirenaica puntata nem.ca respinta a El Mechili, Attacchi aerei italo-tedeschi su Tobruk e Malta

FRONTE NORD-OCCIDENTAALE. FRONTE NORD-OCCIDENTARLE. — Attacchi aerei tedeschi sull'isola di Wight e sulla città di York Incursioni aeree inglesi sulle coste della Manica, sulla Norvegia e sulla Germania settentrionale, in particolare a K.el. 14 bombardieri inglesi

FRONTE DEL PACIFICO — In Birmania giapponesi raggiungono i sobborghi di

#### GIOVEDI' 30 - Attività pol tica e diplo-

Il Governo messicano ha vietato l'intro-duzione nel Paese di armi e munizioni ad eccezione di quelle acquistate dal Gover-

no stesso.

Il Governo canadese, Leguendo l'esempio
di quello americano, ha deciso di richiama,
re per presentare rapporto l'incarica o d'affari a Vichy, Pierre Dupuy,

S'tugzione militare

S'tuczione militare:
FRONTE NORD.OCCIDENTALE. — 6 mercant.li nemici affondati innanzi alle coste
cientali dell'America settentrionale. Attacco cereo germanico a Narwich: incursioni
cereo inglesi sui sobborghi di Parigi e sulla costa settentrionale della Germania, 2
apparecchi inglesi abbattui.

FRONTE DEL PACIFICO — In Birmania giapponesi occupano Lashio. Nell'isola di indanao (Filippine) i giapponesi estendono la loro occupazione

#### MAGGIO

VENERDI' 1. - Attività pol'tica e diplo-

Il Duce e il Fuehrer si sono incontrati a alisburgo il 29 e il 30 aprile.

Situazione militare: FRONTE ORIENTALE.

- Operazioni loca li tedesche, Attacchi sovietici in Lapponia e sul fronte di Murmansk, Bombardamenti aerei di Pietroburgo, Sebastopoli e Novo-

FRONTE DEL PACIFICO. - In Birmania FRONTE DEL PACIFICO — In continuano i combattimenti nella regioni di Mandalay

Direttore responsabile: Renato Caniglia

Istituto Romano di Arti Graliche di Tumminelli & C



diretta da ARNALDO BOCELLI

Nel presente fervore di interessi per la nostra letteratura contemporanea, questa BIBLIOTECA si propone di fornire, attraverso una scella accurata di autori di opere, un quadro indicativo delle torme e tendense più vive di tale letteratura, dalla narradiva alla l'rica alla critica; e insieme. la testimoniansa dirotta di quel moto unitario che, in tanta diversità di esperienze, di messi ed [fin. preside di auo svolgersi e rinnovarsi. Perciò in questa BIBLIOTECA. accomto agli scritici più noti, troveranno posto — di lit da ogni polemica divisione di scuole—i giovani e giovani e giovani e accanto alle opere inedite, le nuove presentazioni di quelle più degne degli ul lim idecenni.

#### SONO IN VENDITA IN TUTTA ITALIA I PRIMI VOLUMI

BONAVENTURA TECCHI

LA VEDOVA TIMIDA (racconto seguito da Antica terra)

Si trovano come esemplati, in questo nuovo libro, i due aspetti essenzial, di Tacchi. Nel lungo racconto che dà titolo al volume c'è, infatti, il delicato ritatitata di donne Ira limide e nervose, l'aralista di ambienti e stati d'animo fra luce ed ombra, che andisis e narrazione sa pseticamente la ri levitare in un atmosfera, alacre, di «idilho». E c'è — nelle prose che seguono al racconto—l'idillice ovocatore di paesi e stagoini, che nella visione della sua terra vierbese trascrive, con ritmo fra lirico e narrativo, le inquietudini del proprio mondo diviso fra sensuali, errabonade doleczze, e ferme esigenze morali. Due aspetti convergenti, anzi complementari; donde l'equilibrio stilistico, l'unità di tono che, nella diversità dei registri, contrassesagnano queste parame nella diversità dei registri, contrassegnano queste pagine

Un volume di pp. 180, L. 18 (nette)

#### FRANCESCO JOVINE SIGNORA AVA (romanzo)

Il canto popolare posto ad epigrafe del libro, e il titolo stesso, dicono bene quale sia il suo vero spirito e tono. Uno spirito fra realistico e avventuroso, fra ironico li canto popolare posto ad epigrafe del libro, e il titolo stesso, dicono pene quasici il suo vero spirito e tono. Uno spirito fra realistico e avventuroso, fra i rionico e nostalgico, che di un mondo ormai remoto, d'una terra e d'una gente insigni per antica civiltà ma oppresse dell'abbandono e dall'oblio. — quali quelle del Molise al tempo dei Borboni — sa cogliere il segreto respiro, l'epica essenza, e rappresentarii in figure ed episodi che naturalmente, e suggestivamente, fan coro. Un tono favoloso che, come concilia sullo pagina i varii modi di quel realismo e di quello avventurosità, di quelle sepos » e di quel lirismo autobiografico che ne à alla radice; così trascende il motivo regionale e il mòdulo stesso del romanzo storico, in un'aura incantata di memoria.

L'a volume di pp. 330. L. 25 (nette)

#### PIETRO PAOLO TROMPEO IL LETTORE VAGABONDO (saggi e postille)

Soto l'apparente disportité degli argoment, le levité del tono, cui accenna il ittolo malizioso, c'è in questi saggi e postille una costante unità di interessi, un coerente guisto, ed esperienza, di « lettore» Il quale, se rifugge da rigide discriminazioni esteliche, e da problemi di metodo, sempre però li presuppone alle sue letture, e se tende, ottroverso i testi, al ritartto psicologico e morale degli autori, o alla rievocazione di un'epoca del gusto e del costume, sa poi con delicationi, calcini al respecta del gusto e del costume, sa poi con delicationi e francesi, qui pertanto il Trompeo studia aspetti e rapporti fra i più singolari o vitali, e con una così intima contemperanza fra il suo senso umanistico dell'arte, della cultura, e la sua sensibilità sottimente romantica, che la chiarezza dell'indagine critica divento, nelle sue pagine, perspicuità di title l'in volume di pp. 290, L. 30 (nette)

#### LUIGI BARTOLINI

#### IL CANE SCONTENTO ed altri racconti

Non rocconti in senso tradizionale, strettamente narrativo, sono questi di Bortolini, benchè non vi manchino spunti o echi di un bozzettismo naturalista; ina piuttosto logil d'albo o di giornale intimo, capitoli di une ezizadone evere le esperienze dell'uome sono stimolo a quelle dell'artista del unori polemici del primo, venendo al paragone della parina, spesso si danno sostanza di stile Così, dall'improvviso di una sensazione o ricordo na secono — con una semplicità vigorosca di socra che la pensazione o ricordo na sigure di donne e di animali, ritratti, autoritratti e snature morte ». Così, da spiriti fra classici e romantici, fra ingenui e risentiti, e da un sensuale realismo tuttavia infuso di una lirica vena d'idillio, si svolgono (come nel «Ritorno in Cosmo») quelle ariose evocazioni di un ideale pessaggio marchigiano, lieta di ninfe e beltà rusticane, che costituiscono i momenti di graza a del nosto ser titore.

I'n volume di pp. 230, L. 20 (nette)





Basta una leggera frizione di Acqua di Coty, Capsula Verde, per dar forza e benessere al vostro corpo e vivacità ai vostri pensieri. Voi sentirete penetrare nel vostro organismo una sensazione di freschezza che predisporrà felicemente lo sviluppo della vostra giornata.

Milioni di persone la usano e ne sono entusiaste, perchè la trovano sostanzialmente diversa da ogni altra. Più pura, fresca e leggera, l'Acqua di Coty è la sintesi perfetta di tutti i fragranti effluvi della primavera: infatti essa contiene l'essenza stessa dei fiori e delle frutta più scelte.

Se invece preferite un'Acqua di Colonia più aromatica e profumata, domandate l'Acqua di Colonia Coty, Capsula Rossa, che, pur serbando i pregi della prima, unisce il vantaggio di profumare più intensamente e più a lungo.

> COUA DI Capsula Verde

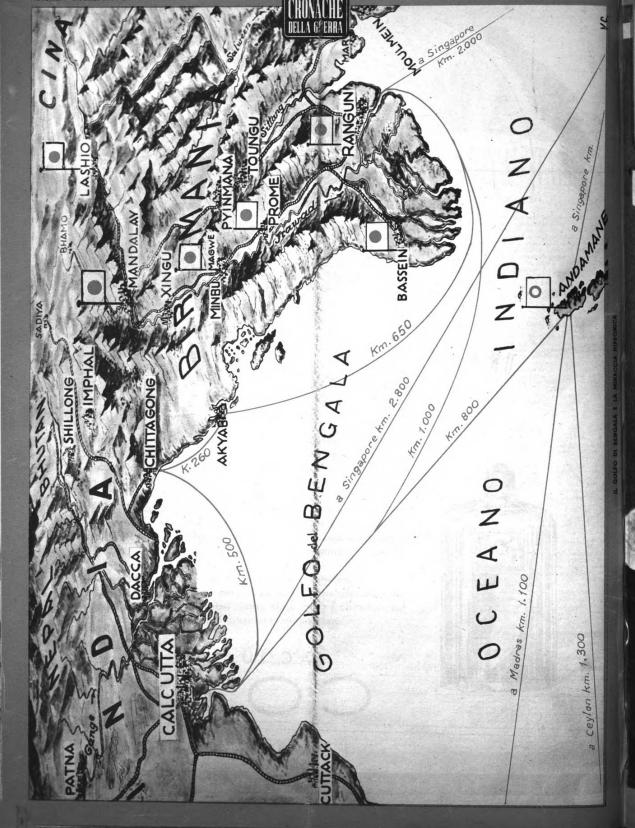